(4)

# L'ALGHIMISTA

## POGLIO SETTIMANALE DI SCIENZE, LETTIRE, ARTI, INDUSTRIA, COMMERCIO

1. ALCHIMISTA si pubblica tutte le domeniche. Costa austr. lire 3 al trimestre. — Puori di Udine sino ai confini austr. lire 3, 50.

Un numero sepurato costa 50 centesina.

Flectere si nequeo superos, Acheronta movelo. Le essociazioni si ricevono in Udine presso la ditta Vendrame in Mercatovecchio, Lettere e grappi saranno diretti alla Redazione dell'Alchimista.

Lettere e grappi serenno diretti alla Redazione dell'Alchimista.
Pei grappi, dichierati come prezzo d'associaza, non pagasi affrancatura.

Udine 11 agosto

Noi leggiamo una pagina di dolore, un brano di cronaca contemporanea che ci commuove l'anima a sdegno e a pietà: i fasti della Gran Corte di Giustizia nel Reame di Napoli. Sempre abbiamo desiderato al nostro paese buone leggi ed uomini che ad esse porgessero mano incorrotta; ma poiche ogni opera di legislazione è ardua, e uomini sissutti dissicie è rinventre, ci su sempre caro raccomandare la pubblicità a comune guarentigia ed affidare alla pubblica opinione il giudizio di certe azioni notate d'infamia in un codice e tassate con una pena più o manco severa. Però è ben triste lo spettacolo di una corte di giustizia, dove si rivelano le arti vili e le oscene e corrotte coscienze di giudici malvagi, dove gli accusati si presentano alla sbarra come vittime già predestinate al sacrificio, dove la crudele ragion di Stato (ch'e il più delle volte follia punitrice di que' potenti, i quali hanno violate le supreme leggi dell'umanità) impone silenzio alla ragione, alla natura, al diritto. Il Popolo ad un tale spettacolo sentirà suscitarsi nel cudre quel fremito generoso; che i mali costumi è i mali esempj hanno insepolcrato ma non morto per sempre, e mentre all'accusato un uom di toga leggerà la sentenza: morte o carcere duro, il Popolo griderà: infelice, la coscienza del Popolo t'assolve. E l'accusato notando nella moltitudine che s'accalca a lai dappresso visi atteggiati a pietà e a dolore, si sentirà forte e crederà in quella Giustizia ch' è superiore ai poveri sillogismi uniani.

La pubblicità nei giudizi criminali la sanzionata anche pel nostro pacse, e fra breve noi pure assisteremo a coluli scene, non impassibili spettatori. E chi non si furà accorto fra poco dell'influenza del nuovo sistema sui costumi del popolo e sulle riforme della legislazione? Chi non riconoscerà la gravezza dell'ufficio di avvocato e di giudice?

Le passioni sono le cause d'ogni delitto, quindi sarà sempre utile che il Popolo di frequente veda co' suoi occhi, ascolti colle sue orecchie e locchi colle sue mani le deplorabili conseguenze d'una passione infrenata. Prima d'oggi, col vecchio sistema di procedura, il Popolo null'altro udiva tranne un sordo mormorio di un fatto criminoso, null'altro vedeva tranne un nomo cui un altro uomo in nome di una legge severa che tende a prevenire i delitti, intimava di piegare il collo sotto la mannaja o di nudare il petto ad alcune palle di piombo. È il sentimento che per solito predominava nel Popolo allo spettacolo della giustizia esecutrice era l'orrore, il ribrezzo, la pieta.

Il Popolo non può studiare gli uomini sui libri; il Popolo non è atto a discernere, senza una mente illuminata che lo guidi, i moltiplici effetti dei vizi e le loro conseguenze nella vita pubblica e domestica. Ma assistendo ad un dibattimento criminale o leggendone il resoconto sui giornali, di leggieri s'accorgerà del cammino tortnoso e dei velcoli quasi imperceltibili che percorre una pus-

sione per insignorirsi del cuore dimano, raffrontera le circostanze, e pronuncierà la sentenza prima d'udirla delle labbra del magistato. L'aula criminale può divenire una scuola tecrico-pratica di morale e di filosofia psicologica e di sapienza civile.

E per la procedura pubblica-orale il Popolo verrà a precedere i legislatori mi pensare a quanto è perfezionamento delle leggi. Egli, framezzo a' dibattimenti, s'avvedrà che di sovente certe formalità lottano coll' intima ragion delle cose, che talvolta la somma di certi indizi è più che sufficiente a provare la reità, l'armonia di certe circostanze è più che sufficiente a convincere dell'innocenza. Il Popolo, innanzi a cui l'idea della giustizia è nella sua semplicità printigenta, contemplerà le leggi umana, religiosa e morale nell'ampiezza della loro sfera ed insegnerà forse a molti legislatori che la legge morale ogni altra in se acchiude, e che senza di fei ogni altra legge è tirannide o è un inclampo al progresso dell'Umanità. Noi abbiam fede nel buon senso delle moltitudini, nelle anime schiette, nelle menti vergini per nuco dell'arte de' soffismi e delle sottigliezze che distruggono l'entità della cosc. ---

Anche i giudici dovranno d' ora innanzi incomminarsi su questa via e tener gli occhi fissi a quella pagina che proclama: egnaglianza de' ciltadini davanti la legge; le leggi aspirano a render l'uomo felice per quanto cgli può esterio quaggià; il equità è alla fin fine la sinteri d'ogni legge umana. Il giudice non deve mai obbliare il motivo per cui è in sua mano tanta potere, nè chi a lui l'ha allidato: non deve mai obiliare d'essere nomo è che anche i colpevoli gli furono consorti nei piaceri e nei dolori della vita sociale. La freddezza, l'alterigia che insulta alla sventura, da severità di un nomo debole e spesso colpevole (giudice) contro un altro uomo debole e forse colpevole (impulato) si deggiono ormai biasimare da ogni onesto cittadino, e questi giudici di tempera si forte e impussibili quand'hanno sott' occhio il quadro della sventura e della colpa (la colpainon di rado è una sventura), questi giudici rendôno allo Stato che li elesse a tanto officio un cattivo servigio, poichè fanno odiare la legge. Mirule il Navarra Presidente della Gran Corte di Giustizia nel reamo di Napoli. Davanti a lui stanno uomini laffranti dal digiuno e dal cruccio dell'anima e dal terrore per un castigo già minacciato da chi vuole ad egni costo in essi trovare delitti: davanti a lui sia uno sventurato il qual'è pressochè giunto alla sua ora ultima; la febbre l'ha consunto, le sue labbra non si ponno schiudere se non a parole interrotte e vuote di senso, il suo cervello è in fiamme, ed è li sul banco degli accusati de lui moribondo, lui ch'ha nulla a sperare o a temere dagli uomini. Ma il Presidente ha interrogato i mollici: Leipnecher, usnistendo per due ore alla sedula morra? E i modici riscosero arrossendo: no; e Navarra presidente soggiunse: ebbene, la giustizia abbia il suo corso!!

Per Iddio, non si faccia che la giustizia sia croduta una ovudeltà, una barburie; non si avvilisca la dignità umana. Agli Stati Uniti ebbe luogo nei primi mesi del corrente anno un celebre processo contro il dottor John Webster assassino del suo collega il dottor Parkmann. Udiamo il signor Shaw presidente della Corte che condanna a morte l'omicida: John Webster! Dio ci preservi dal nascondere l'irresistibile sentimento di interesse, di simpatia e di compassione che sorge spontaneamente nei nostri cuori. Noi deploriamo colla più sindera cordialità la triste condizione cui il delitto o ha ridotto; e quantunque non abbiamo alcuna parola di consoluzione e di speranza terrena ad offrirvi; noi vi raccomandiamo, nulla di meno, nel fondo dell'anima alla grazia del nostro Padre celeste, che è sempre pieno di misericordia, e dal quale intti possiamo sperare pace e perdono. Parole sublimi, udite le quali la folla si ritirò in un silonzio pien di tristezza, commossa fino alle lagrime; parole che ci fanno pensare con ammirazione ad sicune civili istituzioni del nuovo mondo inveno invocate fra noi!

Le riforme promesse, la pubblicità del giadizi e la procedura orale faranno pure conoscere quanto l'officio degli avvocati sia importante, e quali studi da essi chieda la società e quale vita enesta! e! dignitosa. Non più una litania di paragrafi e alcune regole generali di processo civile basteranno a dare ad essi un tal nome: non più si proclame ranno con vanagloria adepti di quella gretta scuolal ch' ha per impresa: il diritto è il codice, il codice è il diritto. Eglino saranno invitati a difendere la vita, le sestanze, l'onore de loro concittadint contro il fatto o l'attentato di chicchessia, alla luce del pubblico, davanti ad un tribunalo coscienzioso ed incorrotto; ne potranno accedere a queltribunale, se non conoscitori dell' nomov delle suo passioni, della storia dell' Umanità, se non detti nella legislazione del loro puese, e nelle dottrine de' sommi filosofi, se non posseditori di quella eloquenza ch' ha la sua sorgente nella verità, e nell'entusiasmo della verità, eloquenza ben diversa dalle oziose figure retoriche e dalle sterili formule del sillogismo. Sarà tolto in tal modo a certe argiedel foro di torcere a proprio vantaggio alcune frasiambigue de' codici, di profittare di un'incenttezza estrinseca al fatto: l'opinione pubblica li giudichorà inappellabilmente, e la moltitudine che in-i terverrà ad un processo dai loro gesti, dal suditodella loro voce, dalla prontezza o tardità delleci risposte, dalla schietta enunciazione o dalle contorto: parole potrà arguir di sovente la giustizia o l'ingiustizia della causa ch'essi difendono. Distinguere: la verità dalla menzogna non è poi ccianto difficile cosa, quando daddovero no affatichi l'anima il desiderio di conoscere la verità.

Della procedura orale nelle liti civili in altro tempo terremo discorso. Alle suaccennate asservazioni diede motivo la prossima riorganizzazione giadiziaria, e la lettura di un processo che si può dire una nuova edizione di altri celebri processi registrati nell'istoria del Reame di Napoli dai Tacito del nostro secolo Pietro Colletta. C. Gressan.

## ESTREMA E DISPERATA TRASFORMAZIONE DELL' ATEISMO

ARTICOLO SESTO ED ULTIMO

(Continuas, e fine)

Lettera al dott. Bernardino Fontanini

Per impor tine a quantunque scrissi calamo carrente e con giornalistica leggerezza sul maguetismo animale, e che tu per fermo avrai letto con amichevole indulgenza, o Bernardino, arrogi ch'io, a veco di togliere a scherno la rinverdita scienza Mesmerlana, credo anzi che il Magnetizzatore, ma il vero Magnetizzatore, può aver, non ch'altro, la possanza di turbare, a suo senno, e di disfare qualsivoglia idea, qualsivoglia serio di ideo che s'elevino e attaversino l'organo materiale dell'anima, il cervello, nel Magnetizzato. Perocche, non potendo svolgersi alcun pensiero nel nostro comune sensorio cho non sia e preceduto e accompagnato e susseguito da una núova, qual și sia, ondulazione degli atomi encefalici, e questi ultimi, essendo subhiettissimi in certe circostunze all'ucto del fluido-elettrico sopr'essi scaravventato dal volente di tutta volonta Magnetizzatore, ne con seguita che, atteggiati in altri ordini, e sospiuti a movenze altre dalle prime, enche, i primi pensieri e le antecedenti idee deggione abradersi dall' encefaio del Magnetizzato e cedere il campo o ad altre idee, o ad una transitoria oblivione.

lo credo ancora che il Magnetizzatore valga a trasfondere nel Magnetizzato insieme all'onde, ai raggi elettrici anche le molecole contagiose ch'ei (il Magnetizzatore) acchiudesse nella sua compage, e forse anco sensazioni e pensieri e affetti e passioni, paure e speranze, amori ed odi analoghi ai suoi.

obas Credo che l'uomo-Dio abbia suscitato dal si-Ignzio, del sepolero Lazzaro merce il magnetismo, main un modo non concesso peracerto a noi eredi della colpa. Un possente Magnatizzatore potrà bensì merce ilafluido magnetico scuotere a pienezza di vita l'assitico, ma un cadavere ed un cadavere quatriduano, e, fetente, oh! mai no. Sol. l'uom-Dio ed i Santi suoi pouno adempire l'inattesa maraviglia. Gesà Cristo nel suo nome e nel nome del padre e dello spirito Santo saettò l'elettrico della sua persona nel cadavero putrescente, e volte e potè fare si che quelle molecole ormai tirannoggiate dal chimico e misterioso, scottro della morte si dipartissero di nuovo e ratto-obbedienti dalle cerchie dell'attrazione per rientrare i domini Bronwniani ed atteggiarsi un' altra volta a quelle forme, la di cui idea potenziale, come si è parlato, è acchiusa nell' anima immortale.

Gesù Cristo potea anche senza l'elettro animale afflare l'anclito d'una seconda vita a Lazzaro;
ma alla sua divinità accoppiando l'umanitade ancora, aoprò umani argomenti a raggiungere uno
scopo, a cui nessun uomo non potrà nomanco
avvicinarsi giammai, nemmanco crederno possibile
l'ettenimento, sappendo che tra la potenza della
vità e della morte intercede un abisso infinito el
nen una linea di demarcazione, come pensano
nella loro atea demenza i Buffaliniani.

Atea demenza? In verità. E non solo il Buffalini colle sue stolte ed abbominande ed antiestetiche dottrine jatro-Chimiche meditava in segreto l'abdicazione di Dio Vivente, e le rovine della Religione, ed il degradamento e quindi l'infelicità dell'adamitta razza, ma e innanzi a quell'empio scribillante molti altri (e mi rimango entro la cerchia delle scienze fisiche) a tutt'oltranza, funestando così la loro giovinezza poderosa, il loro acerrimo ingegno, le loro veglie, la loro coscienza, e gitto facendo della lor anima immortale, s'argomentarono a opporce le tenebre alla luce, il si-

lenzio eterno della nientezza al Dantesco triregno, l'anarchia deglipaticisibili ell'increata ed imperitura poesia di Eiga E per essi alea fu la geologia; l'astronomia fu ata; e la gravitazione del religiosissimo Nentond e la Chimica ringiovanita, per non dire creata all martire e credente Lavoisier. e 'l Galvanismo a ini dischiuse i vanni il mirabile e pio intelletto di Volta, e a nostri di lo zoomagnetismo, tutig ju, tutto è ateo. Nequitosi geologi volevano ab aeterno la terra, il cosmos, o almanco la polvere siderale preesistente germe di quelli; ma uno stulio più profondo e più sincero e religioso intorno al sistema oritiologico e precipaemente de vultani o freddati o tuttora a quando a quando ardenti/ priaccesi dopo lunghe epoche o quindi o quincia na una santa meditazione sugli Oceani, sui laghi, sul fuoco centrico della terra, il quale colla fugade' secoli s'insepotera sempre più entro le suo, ini viscere; ma il mondo fossile scoperto, quasi disi, dall'escolso Cuvier, mu lo studio delle razzo amano e brutali e vegetali viventi ecc. ecc. dielero ragione a Mosè.

Agli spiriti fati del secolo decimottavo la gravitazione scusava l'assenza del Creatore, e così, tralle altre cose, dimenticarono, o a infinsero, quella mano onnipotente che ha impresso il moto di projezione alla miriade di satelitti, di pianeti, di soli che divorano le loro orbito vastissime colla rapidità del pensiero nelle confinito voragini de' Cieli.

I Chimici, sedatti dal domono dell'orgoglio a infelionire contro esso il Creatore, contro il Signore della Vita e della Morto, del tempo e dell'eternità, del nulla e dell'Universo latrarono un giarno, anche noi sem acti a fare con scomporre tutto quanto il oreato; alche noi a sianciar la vampa della vita entro i segreti della materia inanimata. "copure mai non pervennero a plasmare il più rozzo fil d'erba, e non perverranno mai, ob mai, ed ora agent essi sel sanata de fremone, per ine atec ed impotenti.

e la Lorquando si diffuse per l'ammirata di tanto Europa la terribile scoperta di Volta, e gli sperimenti sulle rane morte di Galvani, sorsero, come un sol uomo, cento e cento redivivi Capanei e giurarono di aver pur tra mani una volta alla fin fine il mistero inaccessibile della vita e della morte; se non che quel sommo e piissimo italiano, Alessandro Volta, dimostrò a quagli illusi ed illudenti che, se i muscoli di quelle rane credute morte si contraevano e davano per ciò prove di vita, ciò dipendeve, a non dubitarne, dell'azione stimpiante dell'acutissimo fluido elettrico su quel residuo di vitalità che ancora nidulava nelle non morto, ma assittiche rane. Ottimamente, tanto è vero che ito a dileguo anche quell'alito estremo di vita, neppure un oceano di elettricità basterebbe a destare il menomo segno vitale in quelle rune, solo allora, e non dianzi, assolutamente morte.

E nel nostro secolo, avvegnacche vissuto da Manzoni e da Chateaubriand, da Rosmini e da Lacordaire, e da cento o cento altri che, se non agguagliano que solvani ingegni, loro vengono: appresso, il Mesmerianto, o zoo-magnetismo fu ed e l'ultimo guanto dignida che gli arrabbiati e ridicoli eredi dell' Ateismo gittarono in faccia al Santo inaccessibile, e noi abbiamo raccolto quel guanto tradizionale; si noi, perché alla fin fino liasta avere una dramma di comun criterio, una scintilla d'immaginazione, ma aggiunta a una fede ardente nelle parole di Gesù Cristo, per sgominare. i fitti battaglioni dei discredenti, e voltarli in viteperevol fuga. E la terra e i cieli passeranno, ma le parele di Gesù Cristo non passeranno mai. Passarono e si putrefecero le antique religioni dell'Egitto, dell' Assiria, della Grecia, di Roma; la religione cannibalesca de' Druidi, quella di Odino; passerá, e i giorno raffretta il volo, il Maomet-

tismo, passorà il delirio e la subdotta ignoranza dei Diagoriti, ma la parole del Nazzareno rimarranno in eterno ed oltre. Anche le scienze fisiche, o Bernardino, anche le scienze della materia enurrano la gloria di Dio. Ovunque ti muti, ovunque tu appunti l'avido sguardo, un'orma splendida del suo Spirito Creatore ed innovatore ti solleva alla fede, alla speranza, alla carità, ili muto cadavere aperto dal notomico cultro e contemplato del veró filosofo ti parle di Dio; che solo quell'eterno artista potea plasmare la stupenda sintesi dell'umanata argilla. Il primo vagito del neonato, l'ultimo rantolo del moribondo; il pensiero trascendente del Genio, la voce del rimorso, tutto ti parla di Dio. Un atomo d'aria che pur cape i tre regni del creato, un brievissimo talla nostra cortissima vedula tratto di cielo che pare acchiude una miriedo di sistemi solari gridano tre volte Santo al Signore degli eserciti; a Lui che, se il capo accenna, Puniverso tace, tace del silenzio del nulla; ed ei nulladimanco si rimarebbe eterno e beato nella nuova solitudine del nulla.

La luce ondulata dal turbinamento del sole e la tenebra, tulamo immacolata della luce che s'addorme; gli abissi del cielo e quelli della terra; il molo e la quiete, lo spazio ed il tempo, la vita e la morte, e l'incluttabile desiderio dell'uomo di conoscere, di amare d'infuturarsi in eterno, annunziano Dio.

E l' Elettricità sollo delle sue divine naria onde ne sono innondati e 'l firmamento e la terra è noi che, sotto nome di zoo-magnetismo, possiamo a quando a quando trasfonderla in altri di meno energica volontà mi freme nel cuor profondos Vi è Dio; immensamente grande, immensamente, bdono, ma terribilmento giusto e che persegue e punisce gli empi sin nella quarta generazione. E tuttavolta gli atei hanno ferreo l'udito a tanta picanidi vocimed, in nonto dello 200-magnatismo?" a nostri giotoi lo rinnegano, come fecerti gli empifor padri nel nome di altre filosofio. Ma checchè pensino e bramino o palesemente o in secreto i: peccriti continovatori del decimottavo socolo, questa, si voglia o non si voglia, è l'estrema e disperata trasformazione dell'Ateismo nel campo delle scienze fisiche. Vivi nella paca del Signore, o diletto Bernardino, e ricordati del tuo condiscepolo

L. Pico

L'arte drammatica in Piemonte

Leggiamo nel Museo, giornale di Torino, le parole che seguono intorno ad un argomento su cui vogliamo fermare l'attenzione d'ogni buon italiano:

A far più bella la libertà del Piemonte concorrera fra poco eziandio la letteratura rappresentativa, la quale giace ora tanto in basso per la inettezza degli attori, per lo scoraggiamento incui si tennoro finora gli actori, e per la nonearanza dei governi.

Ora stassi fra noi costituendo una società di autori drammatici italiani, i quali prendendo a guida il vessillo della nazionalità italiana, daranno opera a far risorgere quest'arte tanto potente ad infondere sensi ed affetti di grandezza e di forza; e per tale effetto presenteranno al governo ed al Parlamento un progetto di statuto, il quale tendera a raccogliere le sparse lorze degli ingegni drammatici italiani per indirizzarle ad un solo scopo, a quello cioè di fare del teatro una palestra di virtà, una tribuna di italianità, una scuola d'insegnamenti eminentemente morali e civili.

In tal guisa il Piemonte servirà di esempio a tutto le nazioni ed eserciterà su tutta la Peni(4)

# L'ALGHIMISTA

## POGLIO SETTIMANALE DI SCIENZE, LETTIRE, ARTI, INDUSTRIA, COMMERCIO

1. ALCHIMISTA si pubblica tutte le domeniche. Costa austr. lire 3 al trimestre. — Puori di Udine sino ai confini austr. lire 3, 50.

Un numero sepurato costa 50 centesina.

Flectere si nequeo superos, Acheronta movelo. Le essociazioni si ricevono in Udine presso la ditta Vendrame in Mercatovecchio, Lettere e grappi saranno diretti alla Redazione dell'Alchimista.

Lettere e grappi serenno diretti alla Redazione dell'Alchimista.
Pei grappi, dichierati come prezzo d'associaza, non pagasi affrancatura.

Udine 11 agosto

Noi leggiamo una pagina di dolore, un brano di cronaca contemporanea che ci commuove l'anima a sdegno e a pietà: i fasti della Gran Corte di Giustizia nel Reame di Napoli. Sempre abbiamo desiderato al nostro paese buone leggi ed uomini che ad esse porgessero mano incorrotta; ma poiche ogni opera di legislazione è ardua, e uomini sissutti dissicie è rinventre, ci su sempre caro raccomandare la pubblicità a comune guarentigia ed affidare alla pubblica opinione il giudizio di certe azioni notate d'infamia in un codice e tassate con una pena più o manco severa. Però è ben triste lo spettacolo di una corte di giustizia, dove si rivelano le arti vili e le oscene e corrotte coscienze di giudici malvagi, dove gli accusati si presentano alla sbarra come vittime già predestinate al sacrificio, dove la crudele ragion di Stato (ch'e il più delle volte follia punitrice di que' potenti, i quali hanno violate le supreme leggi dell'umanità) impone silenzio alla ragione, alla natura, al diritto. Il Popolo ad un tale spettacolo sentirà suscitarsi nel cudre quel fremito generoso; che i mali costumi è i mali esempj hanno insepolcrato ma non morto per sempre, e mentre all'accusato un uom di toga leggerà la sentenza: morte o carcere duro, il Popolo griderà: infelice, la coscienza del Popolo t'assolve. E l'accusato notando nella moltitudine che s'accalca a lai dappresso visi atteggiati a pietà e a dolore, si sentirà forte e crederà in quella Giustizia ch' è superiore ai poveri sillogismi uniani.

La pubblicità nei giudizi criminali la sanzionata anche pel nostro pacse, e fra breve noi pure assisteremo a coluli scene, non impassibili spettatori. E chi non si furà accorto fra poco dell'influenza del nuovo sistema sui costumi del popolo e sulle riforme della legislazione? Chi non riconoscerà la gravezza dell'ufficio di avvocato e di giudice?

Le passioni sono le cause d'ogni delitto, quindi sarà sempre utile che il Popolo di frequente veda co' suoi occhi, ascolti colle sue orecchie e locchi colle sue mani le deplorabili conseguenze d'una passione infrenata. Prima d'oggi, col vecchio sistema di procedura, il Popolo null'altro udiva tranne un sordo mormorio di un fatto criminoso, null'altro vedeva tranne un nomo cui un altro uomo in nome di una legge severa che tende a prevenire i delitti, intimava di piegare il collo sotto la mannaja o di nudare il petto ad alcune palle di piombo. È il sentimento che per solito predominava nel Popolo allo spettacolo della giustizia esecutrice era l'orrore, il ribrezzo, la pieta.

Il Popolo non può studiare gli uomini sui libri; il Popolo non è atto a discernere, senza una mente illuminata che lo guidi, i moltiplici effetti dei vizi e le loro conseguenze nella vita pubblica e domestica. Ma assistendo ad un dibattimento criminale o leggendone il resoconto sui giornali, di leggieri s'accorgerà del cammino tortnoso e dei velcoli quasi imperceltibili che percorre una pus-

sione per insignorirsi del cuore dimano, raffrontera le circostanze, e pronuncierà la sentenza prima d'udirla delle labbra del magistato. L'aula criminale può divenire una scuola tecrico-pratica di morale e di filosofia psicologica e di sapienza civile.

E per la procedura pubblica-orale il Popolo verrà a precedere i legislatori mi pensare a quanto è perfezionamento delle leggi. Egli, framezzo a' dibattimenti, s'avvedrà che di sovente certe formalità lottano coll' intima ragion delle cose, che talvolta la somma di certi indizi è più che sufficiente a provare la reità, l'armonia di certe circostanze è più che sufficiente a convincere dell'innocenza. Il Popolo, innanzi a cui l'idea della giustizia è nella sua semplicità primigenia, contemplerà le leggi umana, religiosa e morale nell'ampiezza della loro sfera ed insegnerà forse a molti legislatori che la legge morale ogni altra in se acchiude, e che senza di fei ogni altra legge è tirannide o è un inclampo al progresso dell'Umanità. Noi abbiam fede nel buon senso delle moltitudini, nelle anime schiette, nelle menti vergini per nuco dell'arte de' soffismi e delle sottigliezze che distruggono l'entità della cosc. ---

Anche i giudici dovranno d' ora innanzi incomminarsi su questa via e tener gli occhi fissi a quella pagina che proclama: egnaglianza de' ciltadini davanti la legge; le leggi aspirano a render l'uomo felice per quanto cgli può esterio quaggià; il equità è alla fin fine la sinteri d'ogni legge umana. Il giudice non deve mai obbliare il motivo per cui è in sua mano tanta potere, nè chi a lui l'ha allidato: non deve mai obiliare d'essere nomo è che anche i colpevoli gli furono consorti nei piaceri e nei dolori della vita sociale. La freddezza, l'alterigia che insulta alla sventura, da severità di un nomo debole e spesso colpevole (giudice) contro un altro uomo debole e forse colpevole (impulato) si deggiono ormai biasimare da ogni onesto cittadino, e questi giudici di tempera si forte e impussibili quand'hanno sott' occhio il quadro della sventura e della colpa (la colpainon di rado è una sventura), questi giudici rendôno allo Stato che li elesse a tanto officio un cattivo servigio, poichè fanno odiare la legge. Mirule il Navarra Presidente della Gran Corte di Giustizia nel reamo di Napoli. Davanti a lui stanno uomini laffranti dal digiuno e dal cruccio dell'anima e dal terrore per un castigo già minacciato da chi vuole ad egni costo in essi trovare delitti: davanti a lui sia uno sventurato il qual'è pressochè giunto alla sua ora ultima; la febbre l'ha consunto, le sue labbra non si ponno schiudere se non a parole interrotte e vuote di senso, il suo cervello è in fiamme, ed è li sul banco degli accusati de lui moribondo, lui ch'ha nulla a sperare o a temere dagli uomini. Ma il Presidente ha interrogato i mollici: Leipnecher, usnistendo per due ore alla sedula morra? E i modici riscosero arrossendo: no; e Navarra presidente soggiunse: ebbene, la giustizia abbia il suo corso!!

Per Iddio, non si faccia che la giustizia sia croduta una ovudeltà, una barburie; non si avvilisca la dignità umana. Agli Stati Uniti ebbe luogo nei primi mesi del corrente anno un celebre processo contro il dottor John Webster assassino del suo collega il dottor Parkmann. Udiamo il signor Shaw presidente della Corte che condanna a morte l'omicida: John Webster! Dio ci preservi dal nascondere l'irresistibile sentimento di interesse, di simpatia e di compassione che sorge spontaneamente nei nostri cuori. Noi deploriamo colla più sindera cordialità la triste condizione cui il delitto o ha ridotto; e quantunque non abbiamo alcuna parola di consoluzione e di speranza terrena ad offrirvi; noi vi raccomandiamo, nulla di meno, nel fondo dell'anima alla grazia del nostro Padre celeste, che è sempre pieno di misericordia, e dal quale intti possiamo sperare pace e perdono. Parole sublimi, udite le quali la folla si ritirò in un silonzio pien di tristezza, commossa fino alle lagrime; parole che ci fanno pensare con ammirazione ad sicune civili istituzioni del nuovo mondo inveno invocate fra noi!

Le riforme promesse, la pubblicità del giadizi e la procedura orale faranno pure conoscere quanto l'officio degli avvocati sia importante, e quali studi da essi chieda la società e quale vita enesta! e! dignitosa. Non più una litania di paragrafi e alcune regole generali di processo civile basteranno a dare ad essi un tal nome: non più si proclame ranno con vanagloria adepti di quella gretta scuolal ch' ha per impresa: il diritto è il codice, il codice è il diritto. Eglino saranno invitati a difendere la vita, le sestanze, l'onore de loro concittadint contro il fatto o l'attentato di chicchessia, alla luce del pubblico, davanti ad un tribunalo coscienzioso ed incorrotto; ne potranno accedere a queltribunale, se non conoscitori dell' nomov delle suo passioni, della storia dell' Umanità, se non detti nella legislazione del loro puese, e nelle dottrine de' sommi filosofi, se non posseditori di quella eloquenza ch' ha la sua sorgente nella verità, e nell'entusiasmo della verità, eloquenza ben diversa dalle oziose figure retoriche e dalle sterili formule del sillogismo. Sarà tolto in tal modo a certe argiedel foro di torcere a proprio vantaggio alcune frasiambigue de' codici, di profittare di un'incenttezza estrinseca al fatto: l'opinione pubblica li giudichorà inappellabilmente, e la moltitudine che in-i terverrà ad un processo dai loro gesti, dal suditodella loro voce, dalla prontezza o tardità delleci risposte, dalla schietta enunciazione o dalle contorto: parole potrà arguir di sovente la giustizia o l'ingiustizia della causa ch'essi difendono. Distinguere: la verità dalla menzogna non è poi ccianto difficile cosa, quando daddovero no affatichi l'anima il desiderio di conoscere la verità.

Della procedura orale nelle liti civili in altro tempo terremo discorso. Alle suaccennate asservazioni diede motivo la prossima riorganizzazione giadiziaria, e la lettura di un processo che si può dire una nuova edizione di altri celebri processi registrati nell'istoria del Reame di Napoli dai Tacito del nostro secolo Pietro Colletta. C. Gressan.

#### THANCESCA

RACCONTO DI D. BARNABA

Il vecchio Conte di C.... chiamò il suo figlinolo al setto di morte. Pareva al buon nomo di lasciario troppo solo sulta terra, sendo et in uno stato tanto deplorabile: quindi aveva stabilito di dargli una dolce compagna, che coll'affetto di sposa miligasse l'amaritudine della sua

A tal'uopo egli aveva, ancor prima di meltersi a letto, fermati i suoi sguardi sulla vedova d'un italiano colà stanzista, la quale gli avrebbe portato in dote un cuore esperto nel porgere consolazioni all'anime travagliate. Pederico guando intese questa proposta, rilintò rispintamente di aderire ai desiderii paterni. Illa si cominciò a parlargli con tutto il senno che può fornire l'esperienza dei conforti che a lui deriverebbero dall'avere un'amica, la nunte indirizzando ogni suo studio a rendergli gradita Pesistenza, gli servirebbe in pari tempo d'ajuto nelle traversie di cui è cosparsa la via dell'esiglio. Il huon vecchio aggiunse che non morrebbe contento se prima non era assicurato che egli avesse una campagna; e che infine le sue facoltà passerebbero agli estranei se egli andasse a mancare esazza successione. Ma in mezzo a tulti questi savi ragionamenti dei padre, Federico esitava, ne sapeva ancora risolversi ad obbedire.

Alla fine non ci volle senonche la vista di un padre moribondo, di un padre ene sempre e con tanta affezione axevalo prediletto, di un padre risoluto di passare all'altra vita senza lasciargli la sua benedizione, per convincerlo, e indurio a quanto gli veniva amorosamente suggerita Accondiscese. Fu interpellata la vedova, la quale non fece opposizione di sorta. Ella fu danque invitata al castello, e al letto del moribondo si conchiuse il matrimonio.

Pochi giorni dopo il padre di Federico spirò benedicendo a' suoi figli.

Federico compiva allora i suoi trent' anni: Torcsa ne conteve venticinque. - Educata nello sventure, la aveva imparato a conoscere il cuore dell'uomo. Era bella della persona: se non aveva sortiti Illustri natali, coll'acutezza dello ingegno però vi avea in tal modo supplito, da non etsere per nulla inferiore alle donne che fin dalla pascita portaveno un nome fregiato di titoli; vano ornamento, quando manca virtà. — Teresa aveva ingentilita l'anima colla esperienza e coi precetti a lei lesciati in eredità dalla madre. E una donna schiotta e devota alla famiglia cra appunto quale si conveniva a Federico.

Ella infatti assumeva verso di lui le cure di un tenero amico, e tosto gli si affezionava perchè conobbelo sventurato, e sperava nel cielo di ridonario col tempo all'uso della ragione. Lo assecondava in tutto; e se talfiata credeva necessario opporsi a qualche suo desiderio, gli si faceva innunzi con un buon consiglio, pregavato ad esaminare gli effetti perniciosi che potevano derivare dalla soddisfazione di quel suo desiderio, e così con mite dolcezza inducevalo a mutare pensiero. Seguiva sempre i di lui passi, e procureva a tutt' nomo dissimulare ogni afflixione ed ogni rammarico sotto un sorriso d'amabile telleranza,

Pederico de parte sua l'amava come una sorella, come un'amica. Conosceva egli che le sue ore di calma, e il miglioramento nella salute erano merito di Teresa, e quindi pasceva nei suo cuore quel doice sentimento cui è madre la gratitudine. Aveva ceduto a lei il maneggio di tutti gli affari, non riserbando per se che la collivazione del giardino e l'elemosina a' poverelli, e di giorno in giorno pareva progredire verso la guarigione di quella specie di pazzia che tento avevalo molestato per l'addietro, e per cui gli abitanti di que' dintorui non sopendo con qual nome appellario, lo dissero il passo, e de lui il castello prese il nome di castello del passo.

Nondimenco v'eran momenti ne' quati dava a conoscere cho la radico della malattia mon era perfettamente estirpata: e in que' frangenti egli parlava di Francesca, la nominava ne' suoi discorsi, la chiamava ad alla voce, accusando se tradilore e spergiuro. Talvotta la piangeva dirottamente, e guardando fisso fisso il Cielo mormorava tra se: Ella è lassè! — Tat altra correva come un forsennato da un luogo all'altro, visitava le stanze e i luoghi più riposti del castello, gridando ad alta voce: la troveròl... la troveròl... Non v'era forza che valesse a trat-tenerlo; ne ristava, finchè rifinito dalla fatica, ed esausto di forze cadeva come in deliquio, mandando fuori un gemilo sordo e cupo; me i' hanno rapita!

Questi accessi di rado l'assalivano, ma que' momenti erano assal tremendi. Guai a quell'audace che gli si fosse avvicinalo, o avesse Icalalo opporgiisi! Correva rischio al perto di farsi spezzar la testa attraverso alle muraglie. Teresa solo valeva a calmario a roco a poco; e fra tutti gli espedienti, quello che ella trovava il migliore, si cra di mostrarsi affilla, pensierosa, piangente.

Riapprese l'uso della ragione da que' momentanei

accessi. Federico mongi lamentava più di nulle: e di so-

vente dopo il dell'igrome istupidito eschamavo:

— He dormito, eb. ... Che brutti sogni; che brutti sogni mi hanno occupati in mante. Oh Medonna! salvatemi dal furne mmi più di posi terribili:

La sua fisonomia crasi alterata di molto. Non aveva più le rose dei ventiquai sul viso; me, bensi una certa tinta terren, gialiaste, infallibile indizio di poca salute. Era divenuto scorno, a sua fronte adrogni più lievo pensiero s'incrispava, la sue imbian sempre aride, is sue
chioma cominciava d'imbianchire, e perohò nessuna
cura adoperava per oneria liscia e pullin, la si vadeva
sompre irla e rabulta sulla testa. I suol occhi iremuli, isolali, spaiancati senbrova gli pesassero sulla fronte, ad ei duresse fatica net roglierli dall' una o dall'altra porto. Ogni fatica gli riusciyi pesante, nojosa: se talvolla trovava qualche diletto, dovoblo alla natura che favoriva le suo cure nella coltivazioni del giardino. Spesse volte ei con-sumava le mezze gifrante nella contemplazione, d'una pianta, o nell'esame lei fiori e delle foglie. Le piante e i fiori erano come i stoi figli, imperocche per la massima parte quello semine aquelle plantagioni venivano escguite dalle sue mani. Cosjia, Provvidenza gli lasciava ancora qualche gioja sulla tera, ne aveva essicenta del tutto neianima sua la speratza d'uno avvonire meno infelice.

#### XI.

La comparsa di francesca al castello fu veramente fatale pen Federico di po un lungo letargo rinvenne; ma comp traspgnato, etipido, annichilito. Alleatano da se tutti gli astanti, e vole solo rimanersene con Teresa.

Ella si assise al uo fianco, cli preso affettuosa una mano, lo guardo, gli sorrise, e stette aspettando che ei le movesse parola. Esterico corrugo la fronte, come per sovvenirsi di qualche cosa, della quale trovasse un confuso indizio nelle sue idee; porto l'indice della mano destra alie labbra, e dopo ever fissato qualche istante il pavi-mento, alzo gli sguardi sopra Teresa, e le tenne il seguente discorso:

- Ho bisogno di te: ajutami. Non mi sovvengo più di preciso ... ma pure ... parlami con sincerila ... era ma overetta mendicanto, che insultata da Ambregio . . . cive l'ha egli veramente insultaia?...

- Gredo, rispose Teresa, che culi l'abbia trattata con un po' di asprezza; nin non voglio credere ch'egli l'abbia

insultata.

— E... dimini; cae cosa voteva, cosa Eli domandava quella povera?

- Cercava ricovero, chiedeva di passare la notte al castello. E perchè non soddisfarla? proruppe con ica. Chi gli ha ordinato dunque di tacciarla, come si cacciano i cani?... Non si ricorda egli forse gli ordini ch'ebbe da me? Voglio essere obbedito io!... Comando io; sono il padrone io qui... e voglio che i mendicanti abbiano in casa mia accetto e ricovero. Birbone! me la pagherà.

- Colmati, Federico; quella collera ti fa male. Forse Ambrogio l'avra poi trattata meno brusco di quanto si crede. E se le avesse fatto insulto, sta in te il dargli lo sfraito dal castello, senza adirarti così.

Si, si, hai ragione. Lo caccero, come egli la povera... Ma, dimini, con qual nome si appellava quella donna?

Non lo so; non lo ha, credo, proferito; o nimeno nessuno lo ha inteso.

- Era coperta di cenci, ch!... Aveva i piè scalzi, mi pare... e ... dove se ne è audata?

- L'hanno ricovrata nel salotto de' poveri.

Bene: voglio vederla. --

E si alzò con tale impeto che fece tremare Teresa. Ella vide che l'ederico si reggeva male sulle gambe, giacche la scossa sosienuta poe anzi lo aveva abbattuto, e quasi affatto privato di forze. La temeva d'altronde, che fosse vicino a rinnovarsi quell' ossallo nervoso, e quindi ron tutta la dolcezza e la soavità di cui era capace quell'anima amorosa, lo indusse nuovamente a sedere presso di lei;

- Federico, ma perchè tormentarti così? Mettiti in calma: tu hai bisogno di calma, il mio Federico. Vedi?... mi fai soffrir troppu guardandomi così brusco. Io li voglio dolce, attabile con me... Non ti amo io forse abbastanza per meritarmelo?

- Tu sei una beona creatura ... un angele ...

- E perché dunque nou istai meco, anziché audartene a quella donna?... Ella dorme ora: lasciala in paco. Rimanti: ti terrò buona compugnia io.

Federico non diede risposta per alcuni istanti: si mastrò come inquieto per l'insistenza amorevole di Teresa. Poi disse risoluto:

Voglio vederla; assolulamente voglio vederla!

Questa è la prima volta o Federico che mi parli con lanta severità. Non credeva di meritarmela!.

E proferendo queste parole le corsero per le guancie due grosse lagrimo. Pederico rimase perplesso, incerio; quindi si lasciò vincere dalla pietà e sedette nuovamente accanto a Teresa. Dopo qualche minuto di silenzio ricominció le sue interrogazioni.

 Difimi, Teresa, sei in collera con me? Vedi, io rimango. Almeno lascia che io ti faccia altre domande circa a quella donna. Chi era con lei quando giunse al castello?
--- Non lo so; credo un fanciullo.

Un fanciullo? ..... Me lo diceva pochi giorni prima che io la perdessi: avrà la tua immagine, il tuo portamento, il tuo cuore!

nento, il tuo cuore!

— Che parli?... oh Diol ju mai dippque di vedermi plangere, crudele! Mi asselli, flunque cont?

— Etti... sp lo quel che mi dice. Happe pariato di me; parland ancora... e credone che la mon sappia i loro discorsi, lo... Dicone che Rederioù è un passo, un povero pazzo! Mi ricordo tutlo, so tutto, ho tutla qui nella testa. Teresa, assolutamente lo debbo vedere quella donna... Ma tu, perché piangi?... Oh! anch' ella sai, deve averplanto molto, molto!... Ma le sue lacrime la motoccato il loro termine; cioè lo toccheranno or ota ... Tocca a

- Na quali diritti ha dunque questa donna per ropismi il tuo edore?

me il rasciugarie.

- Ella?... oh no!... non ha diritti ella. Kila ha fame, ha necessità di un pane ella. Conviene che cerchi di casa in casa, e per carità, non per diritto, un tetto che la copra, un letto onde riposare la notte. È una povera, sai, una poveretta!...

E qui diede in un pianto dirotto. Teresa siava muta, attonita, a tanta disperazione. Calmato alla fine lo sfogó delle lacrime, Federico si alzo per la terza volta, e disse con più risolutezza di prima:

Voglio vederia, voglio vederia! . . . è un secolo dacché non la vidi . . . Per un secolo me l' han fatta penace, poveretta! vogilo vederia ... vederia!

E si mosse precipitoso verso la porta. La pietosa donna fu pronta in suo soccarso, giacche ad ogni passo egli harcollave, e con voce rotta dai singhiozzi usel a dirgli:

- Ebbenei giacche sei risoluto di vederla, permetti che io pure ti: accompagni. Le recherò, per quanto posso, qualche consolazione anch' io-

- Tu? Verresti a recarle la morte! - Resta Teresa, rėsta ... lo voglio.

- Obbediro! . . .

- Fra poco saro a te. --

Ció detto prese il lume, traversò con passo tento e vacillante un lungo corridojo che dava ad una magnifica sala, quindi per una secreta scala a chiocciola giunse al saloilo de' poveri.

Erano le dieci della notte, è nessim strepito s' udiva

pitr noi eastello. Federico al arresto sulla pe tese l'orecchio per qualche momento, indi leggermente picchio. Nessuno rispose. Picchio di nuovo e più forte di prima; e ancora silenzio. Allora con tutta precauzione aperse l'uscio, si guardò addietro, e assicuratosi che nessuno l'aveva esservate, entrè guardinge, e rinchiuse dietre a sè la porta. (continua)

#### Corrispondenza

L'Alchimisto ha riceruto una lettera da un artiere di questa città, della quale pubblica il seguente brano, commettendone la parte critica, perchè pur troppo di molle imprese sium obbligati a ripetere: cosa fattu cupo ha.

SICKORE

Se è vero, como mi vien dello, che Ella si degna di accogliere nel suo giornale anco le osservazioni e le preghiera della poveca gente quelora abbisan lo scopo di giovare al ben pubblico, spero

gente quantu monam to scope ai grovare ai uen paronico, spero-che non le saranno discare le parule di un meschino artiere dimo-rante nel borgo Castellano che tendono appanto a questo offello. Non so se Elle, sig. Alchimista, sia mai pussato pella trista nostra contrada, ma se è stata unche una sola volta non può avere dimenticato il mulo che lo avrà esgionato il cammino tutto avere dimenticato il mulo che le avrà engionato il cammino tatto fungo, buche e sessi che fanuo gridare misoricordis. Se il Municipio di Udine attende a lar più comode le contrade su cui corrono le carrozze e vanno a spasso le signore non fa male certamente, solo io vorrei che si pigliasse cura anco a far migliorare un po' anche lu contrade di noi poveretti, poichà ogli deve sapere che unco gli artieri e gli agricoltori pagano le soltimposto commali ed hanno quindi diritto a star meglio di quello che statam. E perchè non creda cho mi prema solo il miglioramento del borgo dove abito, dirò anche di qualche altro, curre con scanno della contrata di Gasi per cui un galentenome come per esempio della contrada di Gasi per cui un galantuomo come per esempto della contrata di Gasi per cui un gelantiomo non può camminare senza pericolo di sconciarsi un piede o di rompersi il capo, poichò il marciapià è tanto guasto e disfatto che la orrore. — Se il rimettere le pietre che marcano è troppa costoso, si supplisca con ghinja, con ciotioli, con quel che si vuole purchè quelle maledette buche si chiudano.

E delle miserie dei horgo Grazzano quanto serebbe a dirsi!
Bisogna proprio che vi sia un Dio pegli ubbriachi, come ho

inteso dire dui mio amico sig. S. P., pointé altriment vi avrebbe un aunegato al giorno. Ma si dire che la cassa del Municipio è vuota e che non quò intraprendere adesso nessun, miglioramento? Ma allora perché ecc. ecc.

Suo obb. Servitore A. P. Artiere in borgo Castellano

I Dilettanti del Teatrino nella Sala Manio rappresentano: Enrico IV. Re di Francia al passo della Marna, Dramma del sig. Camillo Federici.